vorgnana n. 11.

dine.

per

gue

**C**0-

ma-

lan-

Via

ma

.ei

BBervare

di Pa

gliore e

ESA di

5. Casa

ottiglia

C., via

100

Luigi

JEL

no. 😘

ato (

elle 🔉

.25 X

#### ASSOCIAZIONI

Esce tutti i giorni eccettuata la Dorenica. Udine a dominilia . . . . L. 16 m tutto il Regno . . . . . . 20 Per gii Stati esteri agginagere a maggiori spece postali.

Semestre e trimestre in proporzione. Un num. se parato cent. 5, arr.º cont.10 Il giornale at vonce all'Edicola dai Tabaccai in piazza V. E., in Mercatovecchio ed in Via Daniels Manin. Gli uffici di Redazione ed Amministrazione del giornale si trovano in via Sa-

E DEL VENETO ORIENTALE

#### INSERZIONI

Per le inserzioni a pagamento rivol-gersi esciusivamente alla ditta Luigi Fabris a C., Via Mercerie, Casa Masciadri 5.

#### TARIFFA.

Corpo del giornale . . L. l .- p. linea Sopra le firme (necrologi, comunicati, dichiarazioni,

ringraziamenti) , . . > 0.60 > Terza pagina . . . > 0.50 Quarta pagina . . . . 0.25

Lettere non affrancate pon si ricevono nè si restituiscono manoscritti.

# LE FESTE DI MONDOVI

#### Italia e Francia

Domenica la vetusta città di Mondovi, in Piemonte, era in festa e la festività era doppia, poichè si inaugurava la statua al Duca Carlo Emanuele, uno fra i più prodi e sagaci principi di Casa Savoja, che in mezzo alle guerre e alle abbiezioni del secolo XVII., seppe tenere alto ed onorato il nome italiano; anzi fu il solo principe che in quel secolo di ignominiosa decadenza per l'Italia, si ricordò d'avere una patria.

L'illustre principe, figlio di Emanuele Filiberto, vincitore di S. Quintine, col valore e col senno ingrandi i suoi stati e rese definitivamente italiano il Piemonte anche dal lato politico, togliendo Saluzzo alla Francia.

Le sue maggiori guerre le ebbe con questa potenza; ma combattè pure contro l' Austria e la Spagna, mirando egli sopratutto a cacciare gli stranieri dali' Italia, nobile intento che doveva però realizzarsi quasi tre secoli più tardi ad opera d'un suo discendente.

Oltre l'inaugurazione della statua a un antenato di Casa Savoja, i monregales: festeggiavano pure la visita alla loro città di Umberto I, che vi andava la prima volta, come Re.

Abbiamo già descritto la splendida e cordiale accoglienza che v'ebbe il Ree come ordinatissime riuscirono le festi-

Il Sovrano prima di andare a Mondovi aveva assistito alle manovre degli Alpini verso il confine francese, esprimendo la sua piena soddisfazione per le esercitazioni eseguite.

L'aver assistito il Re a evoluzioni guerresche fatte dalle nostre truppe, a breve distanza dal confine francese, potrebbe dar luogo a varii commenti, circa le nostre relazioni colla Francia, Noi stimiamo però che non puossi da ciò dedurre che una brusca rottura, colla vicina repubblica sia prossima; ma crediamo che l'aver fatto capire alla. Francia che l'Italia è pronta per qualunque evento, sia stata proprio un'opera santa.

In un giornale cittadino che esce due volte alla settimana, in un articolo in cui si allude alla futura guerra franco-tedesca, abbiamo letto con stupore le seguenti linee :

« Nè tra Francia e Germania incerta essere la scelta. E troppo vivo ancora il sentimento fratellevole, che per fatti antichi e per moderni servigi ne unisce alla terza sorella latina, perchè, nel di della battaglia, non risuonino all'aura

APPENDICE

# OIME LA VITA!...

ELENA FABRIS BELLAVITIS

Il signor Carletti corse allo scrittoio, ne prese un bicchier d'acqua, l'avvicino alle labbra di Letizia che, sollevando a stento le palpebre, girava intorno uno sguardo vago, senza capire; poi si alzò lenta:

- La ringrazio; pagherò io il... de-

bito di mio marito.

- Let? chiese l'altro sorpreso.
- Soldo a soldo, col mio lavoro. - Povera donna! - mormorò egli.
- Siamo ancor giovani; se lei avrà pazienza d'aspettare, col tempo, di arrivero. Mi promette il segreto?

- Ghelo giuro.

Fidando nell'innocenza di suo marito, aspettò qualche giorno che ritordi Francia le magiche note dell' inno di Garibaldi cantate da volontari italiani. »

Davvero che queste parole ci hanno recato estrema meraviglia. Noi deploreremmo grandemente una guerra tra Francia e Italia, ma non vediamo la ragione perchè in un singolar certame franco-germanico i volontari italiani dovessero accorrere a combattere a lato dei francesi.

Se la Germania avesse da rimanere vittoriosa, nulla ha da temere l'Italia, trattandosi sempre della Germania nuova con a capo una dinastia protestante, non della Germania del sacro romano impero, prono innanzi a Casa d'Austria bigotta e papista.

La Francia vittoriosa, significherebbe l'egemonia francese ristabilità in tutta l'Europa, e sarebbe quell'egemonia che sotto il regno di Luigi Filippo e sotto il secondo impero fece sorgere il culto dell' interesse e del solo bene materiale, postergando e deridendo qualunque nobile aspirazione.

La Francia vittoriosa diverrebbe facolmente preda di qualche avventuriero monarchico che si glorierebbe di mettersi a capo d'un' impresa per ridare Roma al Papa.

L'attuale comportamento della Francia verso l'Italia ci dimostra abbastanza chiaro che, anche rimanendo repubblica ma riuscendo vittoriosa in una guerra, essa sarebbe disposta a risollevare la questione del temporale.

L'estensore di quell'articolo deve esrere affatto digiuno di storia italiana se ha coraggio di scrivere che « fatti antichi » e « moderni servigi ne unisce alla terza sorella latinal s

Quali sono questi « fatti antichi ? » Le invasioni dei Galli a Roma?

I franchi di Carlomagno che distrussero, devastandolo prima il florido regno italico dei Longobardi ? Gli angioini invasori del regno di Napoli e Sicilia? La Francia di Luigi duodecimo, istigatrice della lega di Cambray contro Venezia? Il cardinale Richelieu e Luigi XIV. che volevano fare Genova e il Piemonte provincie francesi ?

Napoleone I che condusse gli italiani in Russia a morire

Suile rutene equallide spiaggie Non per l'Italia, per li tiranni suoi

E l'aiuto franco-napoleonico del 1859 non fu pagato con Nizza e Savoia?

E si sono dimenticate la prima e seconda spedizione di Roma e Aspromonte, e la fregata francese a Civitavecchia nei primi anni della terza repubblica, e

nasse, che venisse anzi a far dilegnare l'ombra del sospetto.

Tanisi e il cardinale Lavigerie?

Fra le tante supposizioni le venne in mente che, turbato il cervello dall'avvenire triste che si presentava loro, si fosse tolto la vita; ma rifuggi inorridita da tale pensiero, confermata vieppiù dalla riflessione che un cadavere non resta nascosto facilmente per tanti

Non aveva osato raccontare l'accadato col signor Carletti nemmeno al suo vecchio amico e il dott. Butti, non sapendo spiegarsi quella sparizione, oltremodo sorpreso che Letizia non mettesse in opera ogni mezzo per rintracciare il marito, fece per conto suo molte pratiche a tale scopo.

Il tempo passava inutilmente.

Nell'aspettativa dolorosa, un pensiero atroce attraversò, come uno spilio rovente, il cervello di Letizia che, senza neumeno sapere che si facesse, andò difitata a casa dell'antico socio di suo marito. Là giunta, mille tristi ricordi cozzavano, nella sua mente confusa da troppe commozioni; ma sopra tutto, distinto e cocente, cresceva di minuto in minuto, gigantesco l'odio per quella

E colle citazioni che provano il costante malvolere della Francia contro di noi sotto qualunque forma di Governo non la finiremmo più, poichè la storia di tutti i secoli fino ai nostri giorni ha segnato nelle sue pagine le continue e sanguinose offese della Francia verso l'Italia.

No Francia, no Austria, ma Italia, Italia e sempre Italia con Casa Savoia difesa dagli italiani.

Fert

#### Una sollevazione di contadini

Nel circondario di Mistretta (Sicilia) contadini hanno occupato alcune terre. Il Sottoprefetto di Mistretta andò sul luogo, riuni il Municipio e si fece esporre tutte le fasi subite dalle liti. Risultò che il Municipio nulla aveva trascurato nell'interesse comune. Seduta stante, fu nominata una Commissione di vigilanza per il controllo della lite vertente per persuadere il popolo a cessare das disordini.

li Sottoprefetto ha ottenuto formale promessa che cesserebbe l'agitazione essendosi le masse persuase che si garantiranno i loro diritti. Ma la calma non essendo ciò malgrado tornata, la forza pubblica dovette trasferisi in contrada Favara, punto di riunione dei contadmi armati di scuri, bastoni e zappe. Furono fatte le intimazioni cogli squilli. I contadini opposero resistenza, onde su proceduto a una cinquantina d'arresti.

#### Prevaricazioni nel governo ungherese

Desta molta sensazione in Ungheria la nouzia data dal Magyar Hirtap che nel bilancio della ferrovia dello Stato siasi scoperto una simulata registrazione, con cui il Governo voleva coprire la perdita di otto milioni verificatasi dacché è stata introdotta la tariffa nuova, escluso l'anno corrente.

# La guerra civile nel Chili

Si ha da Londra 24:

Giunge qui notizia di una grande battaglia combattuta ieri in vista di Valparaiso tra l'esercito del dittatore Balmaceda e le truppe del partito Congressista. I morti sarebbero più di tre mila.. Stamani la battaglia continuava e sembrava voltarsi favorevolmente ai Congressisti. Evidentemente l'esito di questa battaglia deciderà della sorte della guerra civile e del Chili.

I Congressisti riuscirono a sbarcare le loro forze giovedì notte nella baia di Quintero, a sole 20 miglia a pord di Valparaiso. Tali forze, consistenti in 10,000 uomini, furono trasportate da Caldera sotto otto pontoni e quattro corazzate. Nella baia di Quintero sbuca la vallata che conduce in linea diretta a Valparaiso e Santiago.

Il dittatore Balmaceda, ingannato dalle manovre della flotta Congressista, credeva che essa attaccherebbe Co-

donna e la bramosta di vendicarsi. Suonò al primo piano: venne ad aprire un domestico.

 Ho bisogno di parlare alla signora. - Impossibile - rispose egli, stringendosi nelle spalle.

- Ma io devo assolutamente vederla. - Ed io le ripeto: impossibile, per la semplice ragione che qui non c'è signora.

- E'... uscita ?

— Ma chi?

- La signora Imelde, la vostra pa-
- -- Non ho nemmeno conosciuta quella signora; se n'era già andata quando il signor Gustavo, mio solo padrone, mi prese al ano servizio,

— Duaque.... non è qui? — replicò Letizia smarrita.

--- Ma no, le ripeto che non l'ho mai

- vista in questa casa. - Perche è andata via ? - chiese, senza ben sapere ciò che dicesse.
- Eh! fece egli, coll'insolenza del domestico ben pasciuto che intende parlare ad una povera diavola -- Chi lo sa? Pare sia sorta della ruggine fra il mio padrone e... la bella; lo imma-

quimbo ed aveva perciò radunata là una parte delle sue forze, non supponendo mai che i Congressisti si azzarderebbero a tentare un sbarco più al sud, vicino alla capitale. E' ora evidente che le manovre della flotta Congressista presso Coquimbo non erano che una finta, per poter effettuare lo sbarco a Quintero.

Collo sbarco a Quintero i Congressisti non han dovuto affrontare che le forze del Balmaceda riunite presso la capitale, le rimanenti essendo rimaste inutilizzate a Coquimbo.

Le forze del Bilmaceda a Valparaiso e Santiago ammontano ad un 10,000 uomini, così nella battaglia di ieri ed oggi le forze erano bilanciate.

Il comandante della nave americana, San Francisco, che ha assistito allo sbarco di Quintero, telegrafa, che le truppe dei Congressisti sembravano assai bene armate ed entusiaste.

La flotta Congressista si è pure riunita a Valparaiso, ma le fortificazioni della città sono tali da non temere un attacco della flotta ammenochè tra Balmacedisti vi sia chi defezioni.

Tutto dipenderà dall'esito della battaglia incominciata.

## Le economie nel bilancio

Il Ministero di grazia e giustizia presentò a quello del Tesoro il proprio bilancio. Grazie a studii accurati sui singoli capitoli, questo bilancio presenta la notevole economia di novanta mila

# dervisci battuti

Il Mouvement Geographique, giornale ufficiale del borgo, ha ricevuto da Stanley Fails, un dispaccio in cifra trasmesso all'ufficio telegrafico di Santhome, annuaziante l'arrivo d' Emin pasca a Wadelay.

L'esercito dei dervisci sarebbe stato completamente battuto e avrebbe lasciato come bottino 6000 denti d'elefante. Tutti gli antichi posti si sarebbero occupati.

### Le memorie del Duca di Modena a la pace di Villafranca

L'ultimo duca di Modena Francesco V. ha lasciato scritto alcune memorie sulla guerra del 1859.

Della pace di Villafranca si trova questo accenno:

La mattina del 12 luglio S. M. venne ancora una volta da me, per parteciparmi che i preliminari erano stati combinati, su di che ebbe a dirmi a un dipresso cosi; — L'imperatore Napoleone è stato franco con me, mi ha comunicato le condizioni che le altre Potenze avrebbero voluto impormi, peggiori di quelle che egli stesso mi offriva. Cominciò pertanto col progettarmi la cessione del Lombardo-Veneto in favore di mio fratello arciduca Massimiliano: proposizione che, senza esitare, rigettai, siccome tendente a suscitare

gino, veh ? Lui non me l'ha detto; lo immagino, perchè il signor Gustavo non lascia sfuggire occasione di maledire tutte le donne in massa e in ciò ha torto, sia detto fra noi.... se è stato tanto merlo da lasciarsi spennacchiare, peggio per lui : ce ne sono degli altri più furbi, a questo mondo! Il fatto sta che dice sempre di non volerne più sapere di gonnelle, non vuole nemmeno donne di servizio.... ed eccomi a sostituire qualche graziosa cameriera! Tanto meglio! Qui si sta bene; c'è poco da fare e molto da mangiare...

- Dov'è andata? - disse Letizia, come parlando fra sè.

- Questo poi! Uccello d'aria libera, una volta preso il volo, chi lo piglia? Le premeva molto vederla?

— Dove, dove .... — ripeteva Leti-

zia, stringendosi le tempia con passione. - Eh! - continuò l'altro con un largo gesto -- Il mondo è vasto : dappertutto! Quelle li sono come l'aria: penetrano in ogni cantuccio, entrano da qualunque buco; sanno, rendersi indispensabili, imporsi e dominare... scusi:

è forse un'amica di... quella signora? Il domestico le si era avvicinato in

discordia in famiglia e ad esporre miofratello all'alternativa, o di essere ben tosto rovesciato dal trono, o di seguire una politica ostile all'Austria. Risposi all'imperatore Napoleone che tale sua proposta involveva una quistione di principio, su cui mi era impossibile transigere, a che piuttosto avrei continuata la guerra sino sotto le mura di Vienna." Invece ero pronto a fare il sacrifizio di una provincia quale la Lombardia, per procurare la pace a tutte le altre. In pari tempo esigevo, che i miei alleati, i quali erano venuti al mio campo, ossia il granduca di Toscana e il duca di Modena, fossero reintegrati nei loro dominii.

Sua Maestà continuò, dicendo che Napoleone erasi a ciò adattato, e che aveva riputato, qu' il n'y avait aucune difficulté ni pour le grand duc de Toscane, ni pour le duc de Modene. che per altro le restaurazioni avrebberodovuto farsi senza intervento straniero. La Lombardia era in gran parte ceduta alla Francia, che avrebbela rinunziata alla Sardegna, fissando però a confine col restante Lombardo-Veneto una linea, la quale mantenesse all'Austria Peschiera e Mantova; ma questa residua provincia austriaca in Italia avrebbe dovuto appartenere alla confederazione italiana, la cui presidenza offrirebbesi al papa. »

## li commercio d'importazione in Bulgaria

Una relazione sul commercio della Bulgaria danubiana nell'anno 1890, del vice-console di Francia a Rusteink, mette in viva luce la lotta commerciale impegnata in questo paese tra le potenze atte a disputarsi i vari mercati europei.

Gli otto porti danubiani bulgari hanno un' importanza assai notevole, poiche importano per oltre trenta milioni di franchi di merci; essi esportano per circa venticinque milioni di franchi, rappresentati quasi interamente da cereali.

Per ora nella Bulgaria danubiana. come nel rimanente della penisola dei Balcani, è l'industria austro-ungheresequella che trionfà; per taluni prodotti essa si è creata un vero monopolio: L'Inghilterra viene in secondà linea:

principalmente con i suoi tessuti, e la Turchia importa sopratutto i suoi olii, il suo canape, il suo lino, i suoi tappeti, ecc.

La Rússia importa il petrolio; l'olio minerale di Batum si è definitivamente sostituito sul mercato ai petroli ame-

Quanto alla Germania, essa fornisce. ai bulgari istrumenti musicali e tabacco greggio.

Gli articoli fini vengono dalla Francia, di cui la crifra d'affari con la Bulgaria danubiana è relativamente ristretta, il che dipende in parte dai prezzi di trasporto più forti.

Tale importanza basta per una popolazione di gusti molto semplici, e che non è giunta ancora a sviluppare la sua propria industria.

modo confidenziale; ma Letizia non lo vedeva più e andava verso casa sua, ripetendo sempre, come forsennata:

- Dove ?... dove sono fuggiti ? Perchè ormai il dubbio atroce s'era quasi cambiato in certezza e fremeva. in sussulti dolorosi, come se tutto il corpo avesse sanguinato di ferite ; il cuore solo n'era colpito, ma tanto gravemente, che le pareva di non poter sopravvivere un minuto a quello stra-

zio, a tanta vergogna. Nel turbine che le faceva rintronare il cervello, un solo pensiero fisso, distinto, la trascinava alla meta: rivedere la sua figliuola! Salì a fatica fino al terzo piano: trovò la suocera e la bimba tranquille nel piccolo tinello triste e spoglio. Sorridevano entrambe: la vecchia con quella beatitudine insciente ch'è la stanchezza d'aver troppo compreso, la bimba colla tranquillità che

non comprende ancora. — Guarda, mamma, la nonna ha falto tre talloni nella sua calza!

- Non ridere - sospirò Letizia e sedendo, prese macchinalmente il lavoro.

(Continua)

#### || discentramento

Al Ministero sono ultimati gli studi pel discentramento dei varii servizii dipendenti. Le singole divisioni prepararono le loro proposte che furono esaminate e coordinate per cura specialmente del Sottosegretario di Stato. I concetti ai quali si ispirano le proposte sono due: devolvere alle Procure Generali e alle Procure del Re molte attribuzioni attualmente riservate al Ministero; eliminare il tramite del Ministero di Grazia e giustizia per le pratiche che dalle autorità giudiziarie e consolari devono trasmettersi ad altri ministeri, specie u quelli degli Esteri e degli interni.

#### Contro la soppressione delle preture

Da informazioni pervenute dalle provincie a qualche giornale di Roma, risulta che l'agitazione nei comuni che dovrebbero perdere la pretura è assai viva. Moltissimi telegrammi a lettere furono indirizzati al sotto-segretario di Stato Costantini con cui si annunziano proteste e deliberazioni prese in numerosi meetings tenuti in ogni parte d'1talia contro la soppressione delle preture.

## Il viaggio di Vittorio Emanuele

Cristiania 26. — Il principe di Napoli giunse ieri a Tromsoe e prosegui alla sera per Hammerfest e Capo Nord. Tornerà a Tromsoe venerdi visitando

allora Cromsoe-dallen.

#### Bollettino dell'istruzione pubblica

Il bollettino dell'istruzione pubblica preannunziato pubblica il decreto che sopprime l'ufficio di segreteria generale e distribuisce quegli impiegati fra vari

E' soppresso il posto di ispettore generale dell'antichità e belle arti.

# CRONACA Urbana e Provinciale

# OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

Stazione di Udine - R. Istituto Tecnico

| 26 agosto 1891                     | ore9a.            | ore3p.       | ore 9 p.               | 27<br>agosto<br>ore 9 a.           |
|------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|
| Barom. ridott. a 10° alto met. 1 i | 0<br>20.5         | 0<br>24.8    | 755.7<br>78<br>q. ser. | 755.3<br>63<br>sereno<br>0<br>22.5 |
| Temperatura {                      | massims<br>minima | 26.6<br>14.5 |                        |                                    |

Temperatura minima all'aperto 13.1 Telegramma meteorico. Dall' ufficio centrale di Roma Ricsvuto alla ore 5 pom. del giorno 26:

Venti deboli intorno ponente, cielo generalmente sereno. Temperatura in aumento.

Dall'Osservatorio Meteorico di Udine Atti della Deputazione prov.

di Udine Nelle sedute dei giorni 6, 9 e 10 agosto

1891 la Deputazione provinciale prese le segnenti deliberazioni:

- Ritenuta la ineleggibilità del signor Clodig cav. Giovanni professore del R. Istituto tecnico di Udine, proclamò eletti consiglieri provinciali pel quinquennio 1891-92 a 1895-96 i signori Faelli Antonio, Renier cay, dott. Ignazio, Magrini Arturo, Deciani dott. nob. Francesco, Celotti cav. dott. Antonio, Lacchin Giuseppe, Barnaba cav. dott. Domenico, Gabrici cav. Giacomo, Ferro dottor Carlo e Rainis dottor Nicolò.

- Delibero di associarsi al ricorso prodotto dalla Deputazione provinciale di Rovigo contro un nuovo riparto delle spese per opere straordinarie al porto di Venezia.

- Approvò il collaudo definitivo del ponte in ferro sul Ledra lungo la strada pontebbana,

- Autorizzo l'esecuzione di vari la-- Autorizzò la concessione di sus-

sidi a domicilio a vari maniaci poveri e tranquilli. - Assunse a carico provinciale le

spese di cura e mantenimento di N. 28 maniaci poveri appartenenti alla Provincia;

- Prese atto della rinuncia presentata dall'applicato di cancelleria signor Antonio Sartoretti.

Autorizzo i pagamenti che seguono,

C100 : - A diversi Esattori L. 2854.11 in causa rata quarta delle imposte sui terreni, fabbricati e ricchezza mobile per l'anno 1891.

- Alla Cassa di risparmio di Udine L. 795.64 per rata terza di ammortamento del mutuo di L. 10000, concesso ed erogato a favore del comune di Raveo.

\_ Alla Presidenza dell'ospitale di S. Daniele L. 7902.04 a saldo dozzine di dementi pel 2º trimestre 1891.

- Simile di Palmanova L. 2604.84 per dozzine di maniache curate nel mese di luglio 1891.

A diversi Comuni L. 684.70 in causa rifusione di sussidi a domicilio antecipati a maniaci nel 2º trimestre a. c.

— Alla Presidenza dell'ospizio esposti di Udine L. 13915.45 quale rata quarta del sussidio per l'anno 1891.

- Ai proprietari dei fabbricati in Ampezzo e Dolegnano per caserme dei r. r. Carabinieri L. 490, per pigioni da 1º settembre 1891 a 28 lebbraio 1892, Alla r. Tesoriera di Udine L. 7792.55

in causa rata IV. per le opere idrauliche di 2ª. categoria, decennio 1886-1895.

Alla Presidenza del Comitato forestale di Udine L. 3308.28 quale rata terza 1891 di concorso nella spesa pel

personale boschivo. - Alla Congregazione di carità di Latisana L. 64.40 come sopra.

- Alla Società Veneta per imprese pubbliche L. 4319.42 a saldo lavori di costruzione del ponte sul Ledra lungo la strada provinciale pontebbana.

- A Tunini Giovanni L. 2131.10 per saldo dei lavori di riduzione del palazzo già Belgrado.

- Al Comune di Sacile L. 200 in causa sussidio del 1º simestre 1891 per

la condotta veterinaria. - Alla r. Tesoriera di Udine L. 250 in causa rata quinta dei quoto 1891 di concorso per la r. Scuola agraria

dii Pozzuolo. - Al Ricevitore provinciale L. 880.75 in causa aggi di riscossione della rata quarta delle imposte dirette erariali e

sovraimposte provinciali per l'anno 1891. Furono inoltre deliberati nelle suindicate sedute diversi altri affari d'interesse della Provincia.

Il Presidente

G. GROPPLERO

Il Segretario

G. di Gaporiaoco

#### Municipio di Udine Avviso

La vaccinazione gratuita Autunnale praticata dai Signori Medici comunali si farà nei luoghi e nei giorni indicati nella sottoposta tabella.

Si invitano quindi i padri di famiglia ed i tutori a presentare i loro figli ed amministrati ai Vaccinatori, mentre si avvertono, per loro norma che chi non è munito del certificato di vaccinazione non può essere ammesso nelle scuole pubbliche, non agli esami dati dalle Autorità, nè ricevuto nei Collegi e Stabilimenti di educazione ed istruzione.

Dal Municipio di Udine li 23 agosto 1891. Il sindaco

E. Morpurgo

Tabella per la vaccinazione durante l'autunno 1891.

D'Agostinis dott. Clodoveo, Via della Posta N. 13, pel circondario delle parrocchie del Carmine, delle Grazie (parte interna) e S. Cristoforo, nel mese di settemb. nei giorni 3, e 17 alle ore 2 p. nella Canonica della B. V. del Carmine, e i giorno 10, e 24 alle ore 2 pom. nelle Scuole della B. V. delle Grazie.

Murero dottor Gius eppe, Via Jacopo Marinoni N. 16, pel circondario delle parrocchie del S.S. Redentore, S. Quirino e S. Nicolò, nel mese di settembre nei giorni 3, 10, 17 e 24 alle ore 2 pom. nella casa del dott. Murero.

Rinaldi dott. Giovanni Via Brenari N. 13, pel circondario delle parrocchie del Duomo, di San Giorgio e di S. Giacomo nel mese di settembre nei giorni 3, 10, 17 e 24 alle ore 3 pom. nella casa del dott. Rinaldi.

Caparini dott. Antonio, Via Villalta N. 21, pel circondario di Cussignacco, Baldasseria, Gervasutta, Mulini di Cussiguacco nel mese di settembre nel giorno 3 alle ore 2 pom. nella Scuola di Cussignacco; nei Casali di S. Rocco, San Osualdo e Cormor nel mese di sett. nei giorni 10 e 17 alle ore 2 pom. nella casa del dott. Caparini; nel circondario di Laipacco nel mese di sett. nel giorno vori in aderenza alle strade provinciali. 24 alle ore 2 pom. nella Scuola di Cussignacco.

Chiaruttini dott. Ugo, Via Brenari N. 27, pel circondario di Chiavris, Paderno, Molino Nuovo e Vat nel mese di settembre nei giorni 3 e 10 alle ore 10 ant. nella Scuola di Chiavris; pel circondario dei Rizzi nel mese di sett, nei giorni 4 a 11 alle ore 10 ant. nella Scuola dei Rizzi; pel circondario di Godia, S. Bernardo e Beivars nel sett." nei giorni 5 e 12 alle ore 10 ant. nella Scuola di Godia; e pel circondario di S. Gottardo, Planis, sub. Gemona e sub. Anton Lazzaro Moro nel mese di sett. nei giorni 7 e 14 a mezzo giorno nella. casa del dott. Chiaruttini.

Marzuttini dott. Carlo nell'Ufficio sanitario tutti l' Lunedi, Mercoledi e Venerdi del mese di Settembre dalle ore 10 alle 11 ant.

#### Ancora

#### sull'apertura delle senole

Diamo posto all'annunciata lettera del padre di famiglia su quest'argomento che noi crediamo per ora già risolto dal Consiglio scolastico; provinciale.

#### Egregio signor Direttore

Mi perdoni se le rubo dello spazio volendo incontrare quanto dissero, sulla progettata antecipazione dell'apertura delle scuole Comunali, un maestro nel Giornale di Udine, in risposta alla mia del 22 corr., un ex maestro nella Patria del Friuli ed un cittadino nel Friuli.

Premetto ch' io nutro grande stima per la distinta persona che regge le coso dell'istruzione pubblica nel nostro Comune, e che il dissentire mio nell'argomento non muta di una linea l'ottimo concetto che ho del suo amore s del suo intelletto nell' importante materia.

Nel cenno di ieri, annunciante questa mia, è detto che gli articoli suddetti sono probabilmente prodotti di una stessa fabbrica. Eh si, lo si capisce, perchè quando si si attacca ad una idea che sembra buona ed utile, il mezzo più efficace per farla prevalere è quello di predicarla tale in tutti i periodici cittadini, onde appaia unanimemente accettata.

Cost non è però, a mio modo di vedere, dacchè codesta pretesa unanimità potrebbe essere probabilmente il parto dell'ardente desiderio di singola persona, interessata acchè l'idea ottenga il suo trionfo.

Nè mi si obbietti che anch' io parlo unicamente per conto mio; a buon conto, mi trovo già in eccellente compagnia, perchè ho dalla mia nientemeno che il Consiglio scolastico previnciale, al quale nessuno vorrà negare la speciale, la massima competenza, e di cui fa parte l'illustre profes. Poletti, preside del nostro Liceo, e che fu per tempo parecchio assessore municipale all' istruzione pubblica, in grado quindi di conoscere intimamente le nostre condizioni climatiche, igieniche e scolastiche, e le esigenze che alle medesime si congiungono.

E tutti sanno che il Consiglio scolastico ha respinto il provvedimento escogitato dalla nostra Giunta municipale.

Frattanto vengo brevemente e proprio per sommi capi a rispondere alle obbiezioni avversarie.

Si persuada il maestro che scrisse nel Giornale di Udine ch' io non sono stato nè sono suo collega, nè lo sarò, perchè i miei capelli grigi nonami con-

sigliano certo a cambiar adesso professione. E gli dirò ancora che qui il caldo non ha mai interrotto le funzioni regolari della vita, e ch'egli ha riferito inesattamente il mio pensiero, asserendo

averlo io ammesso in via eccezionale. Quelle dell' autonno, caro maestro, non sono « poetiche rimembranze » e per apprezzare la benefica e veramente igienica stagione non occorre, inopportunamente scherzando, portar in campo « il garrir di rondini, e il pipilare dei pulcini ».

L'autunno è la stagione più adatta per il riposo e perciò la migliore indicata dall' igiene, mentre nell'estate, nel caldo, il riposo è reso quasi impossibile.

Quanto all'argomento del bisogno dei fanciulli nelle campagne per i lavori rurali è un errore di stampa l'averlo qualificato ottimo, quantunque pur tale ei sia, avendo io scritto ultimo argomento.

Osservo poi che nulla impediace, e ciò mi consta da buona, ineccepibile fonte, il ridurre in luglio le ore di lezione, e cioè in quelle pochissime giornate nelle quali il caldo, mai insoffribile, reca qualche fastidio.

Ma non si parli di calore costante nella nostra città, come non mi si venga fuori col lagno degli insegnanti che fanno tutti II loro dovere, dacchè le nostre scuole hanno sempre dati eccellenti risultati, e fa male il maestro ad

erigersi giudice di altri. Del resto tutto si può conciliare, pur rispettando la legge, ed io mi domando cusa dovrebbero fare nelle provincie meridionali ove il caldo è si può dire permanente. Quando, in quei luoghi, dovrebbero farsi le lezioni scolastiche? Sarebbe certo necessario ridurle a qual-

che mese dell'anno! Curiosa questa: si dice che nelle aule scolastiche si soffre assai il caldo dai fanciulli. Ebbene lasciateli u casa, quasi la maggioranza avesse dei palazzi con stanze alte, arieggiate, ventilate a perfezione, e parchi, e giardini ombreggiati, con relativi ruscelli rumoreggianti dolcemente, e berceaux eleganti, artistici, ove riparare dai cocenti raggidel sole!

. Oh se manco si esagerasse e se manco si spingessero e si esaltassero teorie che rasentano il ridicolo la la la

Vediamo pure, esaminiamo gli abituri della maggioranza dei ragazzi che A frequentano le scuole comanali, e poi/

vedremo, senza trasportarci a fantastici voli, ma colla pura, serena, positiva realtà delle cose, se non è cosa molto migliore che quei fanciulli passino le ore estive in scuola che a casa loro, oppure vadino a zonzo per la città a

godere dei raggi solari.

Rispondendo anche all'ex maestro ed al cittadino ripeto che non conviena esagerare nelle riforme. E' poi strana l'idea di lasciar che quelli, cui piace stare in campagna, intervengano alla scuola a loro comodo; sarebbe l'unica maniera per sconvolgere l'ordine didattico e pedagogico, fin qui mantenuto nelle nostre scuole, creando un perfetto caos.

Immaginarsi poi il da fare del maestro che all'apertura della scuola ha p. e. 30 alunni; dopo una settimana ne ha 35; dopo alcuni giorni 40, 45 e così via ! Sarebbe introdotto il vero sistema per disordinare tutto il nostro buon andamento scolastico.

E non è vero che i soli agiati approfittino della campagna nell'autunno anche i meno agiati possono avere il parente, l'amico di famiglia, il conoscente, che li ospiti per qualche giorno a godere le delizie autunnali ed il dolce riposo della mente e del corpo. Se non altro i poveri avranno libertà di andar ad uccellare nelle vicine campagne della città, come fanno attualmente, senza l'obbligo ed il pensiero della scuola,

Del resto in tutte le stagioni si hanno inconvenienti e ad esempio l'inverno, colle sue intemperie, colle nevi a coi ghiacci, quanto non reca disagio ai fanciulli, in maggioranza poco e male coperti e calzati? Perchè non si pensa a rimediare anche a ció?

Si può dunque conciliare le cose senza ricorrere a brusche e non reclamate interruzioni di locali abitudini tradizionali, che non hanno mai nuociuto nè nuociono all'insegnamento primario tra noi.

Ripeto conchiudendo che il Consiglio provinciale scolastico, competentissimo nell'argomento, fece ottimamente a non sanzionare un provvedimento che, in tempo non lontano, avrebbe obbligato « a tornare all'antico. »

Un padre di famiglia.

Società Veneta. Nella notte dal 30 al 31 corr. avrà luogo un treno speciale da S. Giorgio di Nogaro ad Udine che partirà alle 2 ant. e arriverà a Udine alle 2.40 ant. fermandosi nelle stazioni intermedie di Palmanova, S. Maria la Longa e Risano.

Tramvia a vapore Udine-S. Daniele. Per questa sera giovedi 27 corr. la Direzione della tramvia a vapore Udine-S. Daniele ha stabilito, unicamente per l'odierna giornata e senza nessuna replica, la circolazione di un treno speciale di ritorno, dopo il teatro, con partenza dalla Stazione di Udine P. G. alle ore 12 di notte.

Le stazioni di Fagagoa e S. Daniele sono abilitate per l'odierna giornata alla vendita di biglietti andata-ritorno, validi per l'andata con tutti i treni della giornata, e per il ritorno col solo treno di teatro.

Per tutte le altre fermate della linea saranno validi i biglietti normali. La Direzione

Prestito della città di Barletta 1870. — 92º estrazione del 20 agosto 1891.

Serie 3736 rimborsabili in L. 100 Obbligazioni premiate:

N. Premio

N. Premio Serie . 1621 22 L. 50.000 1258 10 L. 100 38 » 1702 38 \* \* 1,000 973 500 1911 16 » » 11532055 5 \* \* 2555 2810 32 » » 4373 48 > 3581 400 31 . . 34 > 855 3630 14 » » 300 3580 38 \* 49 » » 3766 16 m 4133 16 » » 50 . 4690 21 > > 50 » 4699 19 » » 430 25 × 100 4907 32 > 2 17 > 4930 3 > > 907 44 > 5281 1109 12 » 100 5813 1 » . Vinsero L. 50 altre 130 serie. - Pa-

gamenti dal 20 febbraio 1892. Il generale Pianell. Il Generale Pianell, comandante il corpo d'armata di Verona, è arrivato a Udine per il solito giro d'ispezione alle truppe

qui di stanza. Il Prefetto in congedo. L'egregio nostro Prefetto comm. Giusappe Minoretti è partito seri in congedo, che godra per un mase e mezzo, durante il qual tempo reggerà la Prefettura il

Consigliere Delegato cav. Roascio. Asta di cavalli. Il giorno 29 agosto corr., alle ore 9 antimeridiane, sulla piazza del Giardino in Udine, si eseguirà la vendita all'asta pubblica di 34 cavalli di riforma del reggimento cavalleria Lucca (16°).

Le corse di oggi. Oggi alle j pom. avranno luogo le corse: Provinciale - I premio L. 500 -II id. L. 280 — III id. L. 150.

Internazionale di consolazione: 1 premio L. 400 — II premio L. 200 con bandiere d'onore.

Ancora della catenella tro.

vata dai fanciullo Manganotti. Ieri mattina l'avv. Fornera recavagi dal cappellaio sig. Vatri onde sapere dove precisamente il fanciullo Giuseppe Manganotti rinvenisse la catenella.

Pregato a cercare accurataments sulla strada per vedere di trovare la piccola maniglia (mantiute) dell'orologio apertasi nello sforzo di cavarlo dal taschino, il Manganotti guardò tra I sassi e, dopo due tre minuti, ebbe la ventura di trovarla.

Oltre al premio di sette lire fissato dal Municipio l'avvocato gliene regalò altre tre.

Fulmine uccisore. Nella mat. tina del 23 andante verso le ore 71/4 durante l'imperversare di un temporale, un fulmine investiva il casolare di certo Gio Batta Tramontin nella località detta Liguguana (San Vito al Tagliamento) producendo la morte istantanea di certo Angelo Benvenuto d'anni 20, figliastro del predetto, ivi rifugiatosi e l'incendio completo del casolare col danno di L. 100.

Il cadavere del Benvenuto fu estratto dalle macerie.

arte, Teatri, ecc.

Teatro Minerva Questa sera alle 9 Cavalleria Rusticana del maestro Mascagni.

L'opera sarà preceduta dai seguenti pezzi :

I. Trucco — Danze campestri nell'opera Arimanni. 2. Mingardi - Notte d'autumne, scena

romantica eseguita dalla signorina Busi, 3. Gounod -- Filemone a Bauci --Baccanale.

Domani riposo,

Sabato, serata d'onore del tenore sig. E. Suagnes.

Domenica, ultima della stagione, serata d'onore del maestro V. Ming ardi.

La troupe Ancillotti al Mimerva. Avremo fra pochi giorni tra noi per due sere la Troupe Ancillotti, la prima Compagnia Velocipedistica del mondo.

Essa fu premiata con 137 medaglis, Annuncieremo il giorno della prima rappresentazione.

# LIBRI E GIORNALI

La Glustizia, Siornale dell'amministra zione giudiziaria.

Si pubblica in Roma ogni mercoledi, - E stato pubblicato il n. 34. Abb. annuo L. 7 — semestre L. 4 — trimestre L. 2.25.

Il Codice Sanitario ossis e la nuova legge per la tuteta dell'igiene e della santà pubblica > commentata ed annotata dal signor Giuseppe Sisto a stato pubblicato in un bel volume di circa 500 pagine, uscito testè dallo stabilimento Reale Tipo Li tografia F. Campitelli di Foligao.

Costa L. 4. Ne riparleremo.

## **MITAZIONE**

Alla mia Gina

Pianger ti vidi, e tremula una stilla bagnò il ceruleo della tua puppilla; io di mirar credetti un mesto fiore pien di rugiada al mattutino albore. Sorridere ti vidi, e lo zaffiro vicino a te, che di continuo miro,

sembrava meno bello e men lucente:

Come dona aile nubi il biondo sole una tinta leggiadra di viole,

oh, fascino del volto tuo ridente!

che si disperde nella notte a stento, così tu doni all'alme un rapimento

con lo sguardo tuo dolce e il tuo sorriso, che fuga ogni dolore, e il paradiso

già lascia intraveder, spargendo in petto una fiamma purissima d'affetto. Roma, Agosto 1891.

ANGELO

#### Uccisione di un carabiniere Si ha da Genova 251

Da Ovada giunge notizia di un luttuosissimo fatto.

Stanotte nelle campagne di Cremolino (Oyada) i carabinieri della frazione di Molare stavano pattugliando alla ricerca di certo Francesco Falabuno, latitante, individuo pericolosissimo, colpevole di uxoricidio e di parecchie aggressioni,

Il carabiniere Richat di Susa, d'anni 27, s'imbattè in una pattuglia dei suoi compagni che stavano appiattati.

Il Rochat, vestito in borghese, non venne riconosciuto dai compagni, che erano i carabinieri Arvat a Bigatti. Costoro gli fecero fuoco addosso, e il povero Rochat cadeva ucciso da un colpo di fucile.

Accorsero sul luogo il tenente dei carabinieri ed il procuratore del Re d'Acqui,

delle fru

E' un'arte cani specialn L'utilità d chè ci offre cente condi: questa, di g e di ortaglio pio da non baggi non h breve giro

è roba perd Gli ameri ventare dell zione rapida dino. Cotali ma

in Europa si sono diffu negliano, qu sono già du di un essica trovano sod presenta u m. q. 5.80 per asciuga di susine o affettate e all'ora. In cipolle, per cavoli capp zucchetti, c prezzemoli, erbuccie, fi materia. ver nel forno v Una person codesta ma

In questi

enorme qua

di Tarcento

cono, alla essicate e p nuto subito di quattrin si lascia sc giosa non macchina di utilità a e di ortagli al paese, of consumo fr quasi fosser civile di co frutta essic antiquo, so questo meto più e più v pulite, e ve sterco e l'insetto p mondo e ch imperciocch sulle mater sarsi, porta Una mosca,

per affezion Coll'essic colla massir a vedere, e di manipola gono mai t altri insetti. La essica erbaggi com

non fosse u

A. M. di Z

Si ha da Nazionale !

bella, civile

anche qui q

rendera ben

un'audacissin Uno scone neria della L' impiega verlo fatto

trasmise al l Il chèque al proprietar gerne l'impo Or bene, n della ragione lo sconosciut il titolo, alte in quella di

ottenne Il pa

poi rapidame

La cata Un'esplosio desso la caus rente a Nuov

Place, Quella Si afferma dei passanti r casa crollata situato al pia e delle operai pante i cinque

Le case vic del fuoco e de Numerose v

Pellite sotto le Riusel impo la catastrofe

#### L'essicazione delle frutta e delle ortaglie

E' un'arte recente, in cui gli amevi-

gi alle 5

L. 500 📜

azione :

io L. 200

elia tro,

ganotti,

recavan

de sapere

Giuseppe

ratamente

rovare la

ell'orologie

lo dal ta-

tra i sassi

e la ven-

ire fissato

ene regald

lella mat.

ore 7 1/4

temporale.

re di certo

alità detta

gliamento)

a di certo

figliastro

l'incendie

di L. 100.

fu estratto

ecc,

eria Ku

i seguenti

stri nell'o-

anc, scena

rina Busi.

Bauci —

el tenora

gioue, se-

**Ming a**rdi,

al Mi-

giorni (ra

Ancilloti,

di**stica** del

medaglie,

rima rap.

coledi, 🗕 🗓

🔹 — tri-

« la nuova

iella sanità

dal signer

in un bel

testé dallo

F. Campi-

nia Gina

illa

nte:

aorriao,

n petto

ANGRLO

niere

Cremo-

frazione

o alia ri-

buno, la-

10, colpe-

chie ag-

a, d'anni

dei suoi

ese, non

gni, che

atti. Cu-

e il po-

un colpo

ente dei

ti.

ALI

enella.

50.

cani specialmente si distinguono. L'utilità di quest'arte è grande, poichè ci offre mezzo di riparare alla spiacente condizione nelle annate, come questa, di grande abbondanza di frutta e di ortaglie, di doverne fare uno sciupio da non dirsi. Le frutta e gli er baggi non hanno durata e se entro un breve giro di giorni non si consumano, è roba perduta.

Gli americani furono i primi a inventare delle macchine per la essicazione rapida dei prodotti tutti del giardino.

Cotali macchine ora imitate anche in Europa e perfino nella vicina Treviso, si sono diffuse; anche qui presso a Conegliano, quel solerte Comizio Agrario, sono già due anni, trovasi in possesso di un essicatore Ryder N. 2. e se ne trovano soddisfatissimi. Detto essicatore presenta una superficie utilizzabile di m. q. 5.80 ed ha la capacità sufficiente per asciugare d'un tratto kg. 100 circa di susine oppure 50 di mele o patate affettate e consuma circa kg. 3 di Coke all'ora. In esso essicatore si essicano cipolle, pesche, pomidoro, melanzane, cavoli cappucci carote, fagiuoli in erba, zucchetti, citrioli, mela, pere, patate, prezzemoli, erba cipollina, bietole da erbuccie, funghi ecc. La quantità di materia verde da essicare contenibile. nel forno varia fra i kg. 25 ed i 90i Una persona sola basta al servizio di codesta macchina. In questi giorni vedendo passare una

enorme quantità di susine del Distretto di Tarcento che si trasportano, mi dicono, alla vicina Cormons per essere essicate e poste in scattole, mi è venuto subito in mente il mio Friuli, che di quattrini ha tanto bisogno, il quale si lascia scappare una industria vantaggiosa non soltanto a chi possiede la macchina essicatrice, ma che sarebbe di utilità a tutti i produttori di frutta e di ortaglia nonchè di lustro e decoro al paese, offerendo durante l'inverno al consumo frutta ed erbaggi col loro gusto quasi fossero ancora verdi. E' un modo civile di conservazione, poichè tutte le frutta essicate al sole, come si usa ab antiquo, sono una vera porcheria. Con questo metodo antiquato passano queste più e più volte per varie mani, di rado pulite, e vengono sempre inquinate dallo sterco e dal contatto delle mosche, l'insetto più schifoso che vi sia al mondo e che taivolta può essere fatale, imperciocchè imbrattandosi di bacilli sulle materie infette su cui va u posarsi, porta il morbo e lo diffonde. Una mosca, tre anni sono, mancò poco non fosse causa della morte del sig. A. M. di Z., qui non lungi da Udine. per affezione carbonchiosa.

Coll'essicatore invece si prepara tutto colla massima pulitezza, ch'è una gioia a vedere, essendovi ben poco bisogno di manipolazioni, e le materie non vengono mai tocche dalle mosche e da altri insetti.

Le essicazione delle frutta e degli erbaggi commestibili è una industria bella, civile, igienica, lucrosa. Sorga

anche qui qualcuno ad esercitarla e si renderà benemerito.

M. P. CANCIANINI

# Truffa audace

Si ha da Firenze 25: Oggi alla Banca Nazionale Toscana venne commessa un'audacissima truffa con falso,

Uno sconosciuto presentò alla ragioneria della Banca un cheque di 216

L'impiegato lo verificò, e dopo averlo fatto firmare dal ragioniere, lo trasmise al Direttore per la vidimazione.

Il chèque venne poscia riconsegnato al proprietario perché andasse ad esigerne l'importo alla Cassa.

Or bene, nel breve tragitto dall'ufficio della ragioneria a quello della Cassa, lo sconosciuto trovò modo di falsificare il titolo, alterandone la cifra di lire 216 in quella di lire 16 mila, delle quali ottenne il pagamento; e si allontanava poi rapidamente.

## La catastrofe di Nuova York

Un'esplosione di cui s'ignora fino adesso la causa, ha rovesciato il 22 corrente a Nuova York, una casa di Park Place. Quella casa ha preso fuoco.

Si afferma vi sieno 70 morti, tanto dei passanti nella via ove sorgeva la casa crollata e dei clienti del ristorante situato al pianterreno, che degli operai e delle operaie di una tipografia occupante i cinque piani dello stabile.

Le case vicine hanno molto sofferto del fuoco e dell'acqua.

Numerose vittime sono rimaste seppellite sotto le rovine o abbruciate vive. Riusci impossibile soccorrerle tanto la catastrofe fu repentina.

#### Aumento di fulmini

I giornali tedeschi notano che dalla metà del corrente secolo ad oggi il numero dei fulmini è aumentato considerevolmente. Secondo una statistica di 60 società d'assicurazioni contro gl'incendi della Germania, Austria-Ungheria e Svizzera riguardante il periodo dal 1855 al 1887, gli incendi causati dai fulmini si sono quasi triplicati. La perdita media di patrimonio per questa causa ammonta in Germania, da 6 a 8 milioni di marchi, per anno.

## Un piroscafo di aluminio

Un piecolo piroscafo di aluminio ha fatto testè, con successo, il suo primo viaggio di prova sul lago di Zurigo e verrà spedito tra breve all'Esposizione elettrica di Francoforte.

Questo battello, a vapore, pesa 440 chilogr. e consta di 250 a 280 chilogr. di aluminio a lire 20 al chilogr. più alcune poche parti in legno, d'una caldaia di rame, di tubi parte di rame e parte di ghisa, d'un asso di ferro e dell'ancora di ferro colla catena dello stesso metallo.

Un piccolo piroscafo della stessa grandezza con macchina della forza di 2 cavalli-vapore è capace di trasportare 8 a 12 persone, costruito in legno e ferro viene a pesare per lo meno 600 ad 800 chilogr. ossia 160 a 360 chilogrammi di più.

In causa della sua leggierezza il piroscafo di aluminio ha una maggior velocità, oltre 10 chilogr, all'ora, inoltre l'aluminio non irruginisce mai restando sempre di color grigio-argenteo.

# Riflessioni sulla villeggiatura

Ecco qui un breve questionario, a domanda e risposta, fatto, speriamolo, per illuminare la situazione.

D. Perchè si va via dalla città ? R. Per fuggire il caldo soffocante, anzi estenuante, come dicono i cronisti cruschevoli nonchè sgrammaticati.

Si osserva modestamente, che le ore di caldo, in campagna, sono più numerose di quelle della città.

D. Perché si va via della città ? R. Per respirare un'aria pura.

tura molti malati molti informicci e molti convalescenti, l'aria della campagna diventa subito impura. D. Perchè si va via dalla città ?

Si nota che riunendosi in villeggia-

R. Per non mangiare tanta polvere. In campagna se ne mangia venti volte di più.

D. Perchè si va via dalla città? R. Per fuggire il rumore delle car-

In campagna vi è il rumore dei carretti; e dove non ci sono nè carrozze, nè carretti... è impossibile di andare. D. Perchè si va via dalla città?

R. Per riposare il corpo e la mente. Se la campagna è vicina alla città, non riposerà la mante; se è lontana,

non riposerà il corpo, D. Perchè si va via dalla città? R. Per non vedere i seccatori.

La campagna ne offre una varietà, di seccatori : ecco tutto.

D. Perchè si va via dalla città ? R. Per dimenticare.

La campagna è eminentemente suggestiva.

D. Perchè si va via dalla città? R. Per far dimenticare, a vostra moglie e a vostra figlia, un certa idea. Ella gli scrive, all' Idea, dalla campagna.

D. Perchè si va via dalla città? R. Perchè si ha il mal di cuore; o il mal di stomaco; o la nevrosi.

L'aria fina fa male al cuore; si mangia male, in campagna: la nevrosi à nna falsa malattia : quando è vera si

muore. D. Perchè in campagna? R. Per fuggire i creditori.

Essi vengono colà, senz'altro. D. Perchè si va in campagna? R. Per fare economie.

La campagna e più costosa della città. D. Perchè si va in campagna? R. Per divertirsi.

La campagna è divertente solo so vi è con voi l' Idea : ma l' Idea potendo restare con voi in città, è inutile la campagna.

D. Perchè si va in campagna? R. Perchè ci vanno tutti.

Tutti, chi ? Chi è il signor Tutti ? Voglio la fotografia del signor Tutti.

## PENSIERI

E' proprio degli uomini intelligenti restar in parte fanciulli e sentir certe impressioni particolari alla fanciullezza. - Il segno è l'unico archetto che suoni armoniosamente sul violino nel-

l'anima. - Quale è la donna che abbia veri meriti? Quella che non ci rammenta se non la donna, che non ci sa strappare che imagini del tutto femminili.

# Tologram mi

#### La squadra Trancese a Portsmouth

Londra 26. Si ha da Portsmouth che l'ammiraglio Gervais offri l'altro ieri una colazione a bordo del Marengo agli ufficiali inglesi.

Vi assisterono anche i duchi di Cambridge e Counaught.

Il tempo è cattivo tanto che gli ufficiali inglesi non erano ancora rientrati questa mattina alle 1.30.

- Tutti i giornali constatano la buona impressione causata dalla visita della flotta francese e degli ufficiali rappresentanti degnamente la Francia.

Il Daily Telegraph parlando delle relazioni tra la Francia e l'Inghilterra spera che nuove generazioni vedranno ancora diminuire l'eventualità della guerra.

Il Daily Chronicle insiste specialmente sulla accoglienza fatta dalla Regina all'ammiraglio Gervais.

La squadra francese è partita da Portsmouth stamane alle ore 9 per Cherburgo. Furono scambiati i saluti. Il mare era meno cattivo.

Prima della partenza, la Regina fece consegnare a Gervais il suo ritratto con una lettera graziosa.

L'ammiraglio comandante la squadra inglese della Manica accettò l'invito di Gervais di recarsi a Cherburgo in ottobre colla squadra.

#### La guerra civile al Chill

Parigi 26. La Legazione del Chili ricevette da Buenos Ayres un dispaccio in data 25 sera, annunziante che ieri fuvvi a Quintero (Chili) uno scontro tra le truppe dei congressisti e quelle del Governo. Le truppe dei congressisti subirono gravi perdite e trovansi attualmente prese fra due fuochi.

#### Una tempesta - 18 vittime

Marsiglia, 25. Il Corrière del Dahomey annunzia che una recente tempesta distrusse a Rufisque due navi, un vapore italiano ed uno spagnuolo.

Parigi, 26. La tempesta di Rufisque fece dieciotto vittime.

## MERCATO ODIERNO

LISTINO

Tegoline

Spaini (Sidenia)

dei prezzi fatti oggi fino alle 11 antim. LEGUMI

L. 0.10 a 0.12 al chil.

| Patate           | > 0.09 a 0.10        | *     |
|------------------|----------------------|-------|
| Fagiuoli freschi | <b>▶</b> 0.25 a 0.35 | *-    |
| Pomidoro         | • 0.28 a 0.36        |       |
|                  | FRUTTA               |       |
| Pere             | L. 0.08 a 0.19 al    | chli. |
| Pesche           | ▶08 a24              | •     |
| Pomi             | >00 n10              | 1     |

| ogent (otenhia)  | va »     |     |          |
|------------------|----------|-----|----------|
| Nocciuole        | ▶ 0.22 s |     | •        |
| (                | RANAGLIE |     |          |
| Granoturco       | L. 14.50 |     | All'ett. |
| Segala nuova     | » 15 —   |     | >        |
| Frumento         | ▶ 19.25  | -,- | *        |
| Granatauas umana | - 19 =0  |     |          |

UOVA L. 5.50 a 6,- al cento Uova POLLERIE

Gallina a peso vivo L. 1.- a 1.20 al kilo Polli = 1.00 a 1.10 × Oche viva » 0.60 a 0.70 al kilo BURRO Burro del piano

L. 1.40 m 1.60 al kilo Burro del monte ≥ 1.70 a 1.85 ≥ FOR AGGI a COMBUSTIBILI (I qual. L. 4.- 4.10 al quint,

111 × × 3.20 3.30 lella Bassa 1 3.20 2.50 Paglia da foraggio 2.40 2.50

fuori dazio con dazio \$ tagliate L. 2.25 2.35 \_\_\_\_\_\_ Legna in stanga > 2.10 2.15 .---Carbone di legna > 7.- 5.80 - \_\_\_\_\_

#### DISPACCI DI BORSA VENEZIA 26 agosto

R. L. 1 gennaio - Londra 3 m. 1 lugito 92.35 Francia a v. Valute

Banconote Austriache da 217 75 MILANO 26 agosto Lanil Rossi 895. - Soc. Veneta

LONDRA 25 agosto 95 718 | Italiano 89 112 Ingleve BERLINO 26 agosto 147.90 | Lombarde Mobiliare 119,90 | K. Italiana Austriache 80.90

FIRENZE 26 agosto Cambio Fran, 101.55 |-- | Azion: F. M. 634,-- | Rendita Ital. 92.25 |-- | Mobil. 383,--

Particolari PARIGI 26 agosto Chiusura Rendita Italiana 90.68 Marchi 125.50.

VIENNA 26 agosto Rendita Austriaca (carta) 90.40 Idem (arg.) 111.35[dom (010) Londra 11.80 9.40 1 Nap.

MILANO 26 agosto Rendita Italiana 92.17 Serali 92.15 Napoleoni d'oro 20.35

Quarquoto Ottavio, gerente responsabile.

Piroconofobi Infallibili distruttori delle zanzare - Prezzo della scatola di 14 piroconotobi cent. 60 e si vendono presso l'Impresa di pubblicità L. Fabris,

# Non legga questo avviso

N. 742

fitto di lire 1340.

cedenti avvisi,

PROVINCIA DI UDINE

Distretto di Tolmezzo - Comune di Sutrio

Avviso d'asta pel vigesimo

cipale ufficio per la novennale affittanza

della malga Tamai rimase deliberatario

il sig. Quaglia Gio. Batta per l'annuo af-

Si previene che il termine utile per la

presentazione delle offerto non minori del

ventesimo in aumento alla suddetta scade

colle ore 12 meridiane del 9 settembre

p. v. ferme le condizioni portate dai pre-

il sindaco

Del More

PROVINCIA DI UDINE

Distretto di Tolmezzo - Comune di Sutrio

Avviso d'asta definitiva-

offerte pel miglioramento del ventesimo

Si previene

che nel giorno 9 settembre p. v. alle ore

10 ant, si terrà in questo municipale uf-

ficio un esperimento definitivo per dette

per Zoufplan su lire 588

" Queldaier su " 420

ferme le condizioni portate dai prece-

11 Sindaco

Del Moro

Grande

Stabilimento Balneare Comunale

fuori Porta Venezia

aperto tutti i giorni dalle 6

Ai possessori di rendita italiana

liana 5 e 3010 si avvisa che presso il

Cambio Valute Giuseppe Conti, in Udine,

si potrà, contro consegna dei titoli vecchi

di rendita, ricevere i titoli nuovi, tosto

emessi, verso pagamento di cent. 50 per

vase quando venissero presentate dieci

Lo Sciroppo Pagliano

Rinfrescativo e Depurativo del Sangue

del Prof. ERNESTO PAGLIANO

presentato al Ministero dell' Interno del-

Regno d'Italia Direzione Sanità, che ne

ha consentito la vendita. Brevettato per

marca depositata dal Governo stesso

Le richieste saranno di preferenza e-

A comodo dei possessori di rendita ita-

Essendo state presentate in tempo utile

all'asta per la novennale affittanza della

Sutrio 24 agosto 1891.

malghe Zoufplan e Queldaier.

affittanze e la gara si apre

Sutrio 24 agosto 1891

ant. alle 8 pom.

titolo oltre il bollo.

giorni prima.

Propria)

denti avvisi.

All'asta tenutasi oggi in questo muni-

chi non sa approfittare immediatamente dell'occasione offerta dalla

# LOTTERIA NAZIONALE

colla quale un biglietto vince

LIRE 200.000

può vincere più di

# MEZZO MILIONE

Un biglietto che costa

#### UNA LIRA

concorre a quattro estrazioni a date irrevocabili

Sollecitare la domanda del programma dettagliato presso i principali Banchieri e Cambiavalute del Regno.

La Banca Fratelli Casaveto di Francesco, Via Carlo Felice, 10, Genova. incaricala dell'emissione dei biglietti.

In Udine presso Attilio Baldini, Cambiavalute in Piazza Vittorio Emanuele

ATTESTAZIONI MEDICHE

L'Acqua Minerale Ferruginosa di

# S. CATERINA

è incontestabilmente la più ricca in ferro fra le acque congeneri d'Italia e merita d'essere raccomandata per il simpatico sapore, la sua digeribilità, la sua grande efficacia nel ridare le forze, nel migliorare la composizione del sangue.

Prof. MANTEGAZZA (Almanacco Igienico 1880).

Dichiaro io sottoscritto di avere sperimentato estesamente come nella privata mia pratica, così nell'Ospedale civile generale di Venezia, tanto nella divisione medico femminile che nell' infantile

L'Acqua Minerale di

# S. CATERINA

con vantaggio veramente grandissimo di tutti quei casi in cui sono indicate le preparazioni alealine e ferruginose. Nelle dispepsie a base anemica o di esaurimento nervoso, nelle affezioni catarrali lente dell'intestino, nella clorosi, nelle cachessie palustri, nelle anemie conseguenti a reumatismo, a turbamento delle funzioni gastro-enteriche ed epatiche, furono sempre o quasi sempre efficacissime e ben tollerate. La relativa loro ricchezza in ferro, e la grande loro alcalinità (massime per sali di calce) spiega la grande loro efficacia, la perfetta tolleranza ad esse acque anche da parte di stomachi ed intestini delicati ed irritabili; alla grande abbondanza d'acido carbonico spiega la valida loro azione diuretica, la facile loro digeribilità, e come si mantengano lunghissimo tempo inalterate.

Dott. Cav. M. R. LEVI, medico primario

docente nello Spedale civile generale di Venezia Unici Concessionari A. MANZONI e C. chimici-farmacisti, Milano, via S. Paolo, 11, - Roma, via di Pietra, 91, - Genova, Piazza Fontane Morose.

In UDINE presso: F. Comelli, G. Comessati, G. Girolami.

Chi soffre di malattie nervose sperimenti la ammirabile efficacia delle POLVERI ANTIPILETICHE dello Stabilimento Chimico farmaceutico del cav. CLODOVEO CASSARINI in Bologna. Consentita la vendita al Ministere dell'Interno e premiate in diverse Esposizioni, mondiali e nazionali. Medici attestano la guarigione dell'epilessia, isterismo, neurastenia, corea, eclempsia, sciatica e nevralgie in genere, palpitazioni di cuore, insonnia, ecc. — Le POLVERI CASSARINI trovansi in tutte le farmacie d'Italia e dell'Estero.

Deposito in UDINE presso Il signor GIACOMO COMESSATTL

privati.

si vende esclusivamente in Napoli Calata S. Marco N. 4, (Casa Badare alle falsificazioni

Esigere sulla Boccetta e sulla Scatola, la marca depositata.

N. B. La Casa Ernesto Pagliano in Firenze è soppressa.

Deposito in Udine presso la Farmacia Giacomo Comessatti.

# Carnia - Piano D'Arta - Carnia Albergo SECCARDI

Quest' Albergo condotto dalla sottoscritta, aperto tutto l'anno, è sito in posizione amenissima, ed elevata più deglialtri. - Non si promettono innovazioni, ma il solito buon trattamento; buon servizio a prezzi discretissimi. — Servizio cavalli e carrozze da e per la Stazione Carnia e gite di piacere. — A richiesta dispone di comodi appartamenti in locali

Si ripromette di venire anche in quest'anno onorata da numerosi ospiti. F. PELLEGRINI

Sartoria Pietro Marchesi Successore Barbaro UDINE - Mercatovecchio - UDINE

Forte ribasso su tutti gli Articoli per Fine Stagione

GRANDIOSO DEPOSITO VESTITI FATTI

e Sacchetti Orleans da L. 5 a 20

VESTITI DA BAMBINI DA L. 6 A 15

# COLLEGIO COMUNALE.

# test than the state of the stat

CASTELSANGIOVANNI

-(Linea Ferroviaria PIACENZA-ALESSANDRIA)-

Posizione ridente, clima saluberrimo, grandioso locale appositamente eretto dal Comune con cortili, porticati, logge, ampi dormitorii, gabinetto di Fisica e Storia Naturale, palestra di ginnastica.

Pensione modica, vitto sostanzioso ed abbondante, educazione accurata

Scuole Elementari, Tecniche, Ginnasiali, Liceali, Corsi preparatorii ai Collegi Militari e alla scuola Militare di Modena, Scuole particolari di lingue Straniere.

Nelle vacanze autunnali il Collegio sta aperto per le preparazioni ad esami di ammissione preparazione in tutti i corsi.

E anche aperto un corso speciale per i giovanetti della 2.º Ginnasio che volessero, secondo la concessione ministeriale, prepararsi all'esame d'ammissione alla 4.ª Ginnasio.

Per inscrizioni, schiarimenti e programmi rivolgersi al signor Sindaco ed alla Direzione

# 8 AMARODIUDINE 8

Questo amaro di già molto conosciuto per le sue toniche virtu, non digustoso al palato viene preferito per la sua qualità che lo distingue di non essere spiritoso.

L'Amaro di Udine riesce utilissimo nelle: A difficili digestioni, nelle inappetenze tanto comuni nell'attuale stagione, nelle febbri di malaria e nella verminazione dei fanciulli.

Prezzo L. 2.50 bott. da litro, L. 1.25: bott. di 12 litro. — Sconto ai rivenditori.

Si prepara e si vende in Udine da De Candido Domenico Farmacista al Redentore in Via Grazzano - Deposito in Udine dai Fratelli Dorta al Caffè Corazza, in Milano presso A. Manzoni e Comp. via S. Paolo 11 - Roma N stessa Casa, via Pietra, 91.

Tcovasi presso i principali caffettieri e liquoristi del Regno.

SAPONE AL FIELE SPECIALITÀ

per lavar stoffe in seta, lana ed altre

senza punto alterarne il colore 😹

Si faccia sciogliere questo pezzo di sapone in un litro di acqua bollente, si lasci ben raffreddare e quindi s'adoperi.

Cent. 60 al pezzo con istrazione

Rivolgersi all'Impresa di Pubblicità Luigi Fabris & C., UDINE, Via Mercerie n. 5, Casa Masciadri.

Wolete la Salute???

Egregio Signor Bisleri - Milano. Padova 9 febbraio 1891

Avendo somministrato in parecchie occasioni ai miei infermi il di Lei Liquore FERRO-CHINA posso assicuraria d'aver sempre conseguito vantaggios risultamenti.

Con tutto il rispetto suo devotissimo A. cott. De-Giovanni

prof. di patologia all'Università di Padova Bevesi preferibilmente prima dei pasti

e nell'ora del Wer:nouth.

Vendesi dai principali farmacisti, droghier e liquoristi.

Entomofobo

# nessuna Acqua per la testa senza

aver prima sperimentato l'

preparata

dai Fratelli RIZZI - Firenze

Preferibile alle altre siccome la più tonica, antipelliculare ed igie-dei CAPELLI.

Prezzo L. 1.50 la ottiglia Si vende all'Impresa di pubblicità Fabris Luigi e C. Udine,

Via Mercerie, Casa Masciadri n. 5. The file of the control of the contr

# BRUDIE istantaneo

per ORO, ARGENTO, PACFON, BRONZO, OTTONE edc. si vende all'Ufficio di Pubblicità, Luigi Fabris e C., Via Mercerie. n. 5 per soli cent. 35

# ing. S. Chilardie C.

Fuori Porta Genova - MILANO - Viale Magenta, 63 CON STABILIMENTI A

MILANO — BERGAMO — BARI — PALERMO

LAVORI IN CEMENTO

Specialità mattonelle per pavimenti semplici ed in mosaico alla veneziana LASTRICATI DI GETTO anche carreggiabili per magazzeni, porticati ed aje per ascingare grani

TUBI d'ogni diametro, per acquedotti, fognature, TUBI sifoni, pozzi impermeabili e tubazioni in genere.

DECORAZIONI DI FACCIATE e lastre di rivestimento, imitanti qualsiasi pietra o marmo

Serbatoj - Vasche da bagno - Aveili per pompe - Statue - Vasi - Balanstre Lavori per l'Industria e l'Agricoltura

N B. Cercasi abite rappresentante per Udine e Provincia.

# Contro il tarlo degli abiti.

L'odore acute della polvere Naftalina impedisce le sviluppo del tarlo tra gli abiti, le stoffe e le lane.

Basta collocare piccola quantità di questa polvere in un angolo del mobile destinate agli abiti, pelliccie scc. per garantire l'immunità di essi dall'opera devastatrice del turlo. - Scatola centesimi 50. l'er acquisti rivolgérsi all' Impresa di pubblicità Luigi Fabris e C. Udine, Via Mercerie, Casa Masciadri n. 5.

a L. 2.50 la bottigha presso. Fabris e C., via

# ARRICCIATORI HINDE

Via Mercerie a. 5.

PARIGI - LONDRA - MILANO

In UDINE presso l'Impresa di pubblicità,

PER FARE I RICCI Una scatola con 4 ferri e l'istruzione lire 1. trovano in vendita presso l'Impresa di Pubblicità Luigi Fabris e C. Via Mercerie, casa Masciadri, 5.

Anno

ASS

Esce tutti i Udino a domic in tutto il Re Per gli St muggiori spes Un num. se p ll giornale Tabaccai in vecchio ed in Gli uffici di

LE VOC

zione del gior

La visita Cronstadt ci l'attuale situ certo, non si non è più t prima della L'alleanza

probabilità mente conci tano sopra ed è natura possibile affi bilita.

La Russia spotica delle fluente il pa prove di sin cia ed esser trebbe, cem sandro II, figlio a sott Anche l Russia cons

gere sotto citando in dell' impero soltanto per che per la causa slava Tutto du l'accordo fr

d'una guer

tempo prev numero dei L'alleanz struosità, ti precisament

chè per pe fatti clamo poter prove e questi fat che la guer Avranno

l'abilità di t trebbero pr zione? Noi poichè Fra: loro possa che darebb anche tutte bero un oc Germania

della pace,

suna offesa L'orizzon rarsi e le sciano prev ramento. D tuale? E' precisione a

complesso di la decisione

OIME

ELEN

- Aggor chiese la G capo mortifi leva riparar tizia non ve da una nube cadere la braccia e ar tro. Rinveni mava la vita stretta e la dole la facci

- Mamm mina bella,

Ah ti prego glio l... Sei g più gli occhi modo ?... -- No, ca

camente.